ORGANO DELLA DEMOCRAZIA FRIULANA

Si pubblica il Martedi, Giovedi ed il Sabato

Addi Wille Abbonumenti | Un anno . L. 12.— Un semestre - 6.— Un N. separato C. 5 - arr. C. 10

I menoscritti non si restituiscono. — Il Giornale si vende all'Edicola in piazza V. E. - Le inserzioni si ricevono presso l'Ufficio d'Amministr.

Directone ed Amministrazione HOINE Via Savorgnana N. 13.

2 Ottobro 1888 Marked

## Ai nostri Abbonati

facciamo vive raccomandazioni che si dien premura di farci pervenire l'importo dei rispettivi abbonamenti. Il nostro giornale, essi ben lo sanno, vive unicamente del loro appoggio; e l'amministrazione non si trova in grado di sopportare numerosi arretrati.

#### SOMMARIO POLITICO. Udine, 1 ottobbre.

Parigi che fischia un re, non è alla perfine quella grande enormità che a tutta prima parerebbe. Il torto, in fin dei conti, è dalla parereuse. It torto, in in del conti, e dalla parte di quel re, che, ben sapendo come non potesse non riuscire un insulto per i francesi il presentarsi in casa loro colla nuova divisa di Colonello prussiano, rollo non pertanto chiedere ospitalità ai parigini. Di tale ospitalità furono dai parigini violati i doveri, ciò è innegabile. Ma, come si può pretendere in un popolo tanta cavalleria, da fargli ingollare cortesemente nno soliafio? Via, bisogna pur condunar qualche cosa alla suscettibilità dei parigini. E don Alfonso, che già ne era stato avvisato, non doveva far pompa di tanta spavalderia castigliana col fermarsi a Parigi, quasi sidando la collera di chi al sollo nome di tedesco s'impunta.

Del resto, ci pare che le accoglienze che la Spagna prepara al suo re non abbiano ad esser migliori di quelle ch' ei si ebbe a Parigi. Si paria di nuove, imminenti rivolte nella peutsola ibetica e; chi sa, potrebbe anche darsi il caso che Bon Alfonso fosse costretto a voltar strada prima d'esser rientrata a casa sua. parte di quel re, che, bep sapendo come non

trată a casa sus. Povelacțio P Del suo viagglo, così, ei ci avrebbs rimesso la spesa E dire che proprio per cercar puntelli al vacillante soglio, egli si sarebbe dato tanto scomodo!

Non c'è cristi che tenga. Se un governo non si regge sull'affetto det popolit è assoluta-mente fruttle per lui l'accattar sostegui da st'aniere alleanze E peggio poi se, come è il case attuale per la Spagna, cotali alleanze riescono alla nazione invise.

### Depretis e Rattazzi

di Urbano Ratiazzi, o signori di cui plango, la perdita, era per me un fratello primogenito. un soldato veterano, a lato del quale mossi ioprimi passi nelle lotte parlamentari. > . Opsi diceva Agostino Depretis alla Camera

dei Deputati nella tornata del 5 giugno 1873 nalla quale si dette comunicazione della morte

del deputato Ratiazzi.

Entite ora mettere a confronto l'opinione di Orbano Rattazzi, fratello primogenito con quella del cadetto Agostino Depretis, intorno al partiti parlamentari. L'opinione del primo fu manifestata nel discorso pronunciato nella tornata della Camera del deputati del 14 giueno 1870 circa i provvedimenti finanziari; quella del Depretis nella discussione della

risoluzione proposta del deputato Nicolera; risoluzione che determinò il voto del 19 maggio e otto giorni d'asprissime lotte parlamentari.

Ecco le parole del Rattazzi che si riferiscono a un ingenuo tentativo del Lanza, il quale per conciliarsi la maggioranza e si era rivolto — dice il Rattazzi — a tutti partiti, a manca, a destra, al centro, offrendo a tutti un portafoglio più o meno importante, e che solo da

questo lato gli vennero i rifluti.

Prendo atto, o signori, di questa ultima dichiarazione, in quanto che essa prova che gli uomini i quali appartengono alla Sinistra non sono così avidi del potere, come nei fu-rono accusati da altri; ma nel tempo stesso non posso nascondere il senso di meraviglia che si desto nell'animo mio, quando intesi che l'onorevole Lanza abbia potuto solo con-cepire il pensiero di formare un Ministero

in quel modo.

TELEFORE

« Crede egli che possano, uomini appartenenti a diversi partiti (se ha un concetto chiaro ed esatto della indole e del carattere di un partito parlamentare), crede egli che questi uomini, sol perche si dispongano a se-dere intorno allo stesso tavolo, debbano ab-bandonare i dissensi che esistono tra di loro. e possano unirsi in una sola idea; in un solo principio per dare un indilizzo uniforme al Governo? In verità, bisogua non avere un concetto preciso dei partiti della loro mis-sione nel sitema parlamentare, ignorare la sola ragione che può legitumare la loro esi-stenza e rendere utile e benefica l'azione loro nell'andamento della cosa pubblica, per essere incorso in un si grande errore.

« No, o signori, i partiti nel Parlamento non possono essere riunioni di uomini i quali senza ideo e senza convinzioni si collegano fra loro oggidi, pronti a separarei domani, col solo intendimento di dare l'assalto al potere, o di conservario, o sfruttario secondo le loro individuali intenzioni, qualunque altronde sia l'indirizzo che si debba dare alla cosa pubblica; non possono essere riunioni di no-mini che dopo di avere per un tempo più o men lungo combattuto vivamente nelle file della opposizione, improvvisamente, e senza che sia sopraggiunta alcuna cagione di si rapido mutamento, stringanna la mano a coloro che si trovano sul banco del Ministero, e passano a partecipare con essi il petere, ud a sostenere con loro quei principii, che il giorno innanzi avevano calerosamente op-

pugnato in un campo opposto.

Io sono convinto che queste riucioni non s'incontrano nel nostro Parlamento: se esistessero non avrei parole sufficienti per de-

plorarle.

« Codesta riunioni, lo riconosco lo pure, ad altro non servono che a generare, non dirò la rivoluzione nell'assemblea, ma certamente una grande confusione in tutti, e sopratutto una penosa sfiducia nelle popolazioni, le quali non sanno qual giudizio portare sopra di noi, e qual fede riporre nei loro rappresentanti, allorche li vedono sostenere oggi un priocipio che ieri hanno avversato, a passare dalla destra alla sinistra, senza che nulla possarendere ragione di codesto passaggio, »

E a tutto clò dovrebbero segnatamente badare tutti colori i quali (fiore d'Italia!) hanno loro fede riposta nel trasformismo.

« Ma non souo questi i partiti nel vero senso parlamentare. Signori, i partiti parla-mentari sono quelli che si formano per il trionfo di una o più idee, di uno o più prin-

cipii la cui attuazione sia più vivamente...e più prontamente desiderata dal paese, e dalle necessità urgenti, nonche dalle condivioni politiche dallo Stato richieste. \*

E più innanzi, rispondendo all'on. Sella — ministro di finanza spareggiate d'allora —

il quale pote furbescamente tracce dalla sua

taluni deputati dibbiosi fca il alced il no, concludeva così il suo dire:

« Signori, io di tutto ciò non mi dolgo; uon me ne dolgo, perchè noi resteremo fermi al nostro posto, e fedeli al nostri principii, ma me ne dunle, lo dico senza alcuna esitazione, me ne duole nell'interesse del sistema costituzionale, me ne duole per la saldezza delle nostre istituzioni, di quelle istituzioni per le quali noi abbiamo consacrata tutta la nostra vita, e che non vorremmo veder com-

promesse.

« Signori, il regime parlamentare, in meszo a tutti gi inconvenienti che può avere (e quale è il regime che non ne abbia?), lia questo vantaggio sopra qualsivoglia alto regime, che lascia aperta la via, senza scosse e senza commozioni, ad ogni progresso, mantenendo l'ordine e nel tempo stesso goddisfacendo le Pordine e nel tempo stesso soddisfacendo la popolazioni, sia coll'assecondare i legitimi loro voti, sia anche coll'alloutanare da esse quei mali che le possono colpite. Ma ciò si può unicamente ottenere quando nel Parlamento, da cui deve uscire l'indirizzo, siano i partiti seriamente e saldamente costituiti, quando nella lotta del partiti, se frionfano i principii, coloro che sono chiamati al Governo metteno in atto questi principii, en setto questi principii e non si conmettano in atto questi priocipii e non si continui da loro nello stesso e medesimo sistema che era propugnato dal partito sconfito; poiche, o signori, se, mentre si vedone a mutare gli uomini, tuttavia il sistema continua ognora ad essere il medesimo, altora che cosa volete che dicano le popolazioni? Cre-dete voi che esse possano ancora avere una qualche fiducia in noi? Ma non è solo la silducia che nasce verso gli uomini del potere e del Parlamento, è una sidacia che si estende a poco a poco alle stesse postre isti-tuzioni, poiche dalla mente delle masse vol difficilmentente potete togliere che non in quelli, ma in queste sia il vizio ed il guasto.

« E quando si comincia a diffidare ed entra il sopetto che, malgrado ogni richiamo, tuttavia non si può mutare indirizzo alla cosa pubblica, allora può insiquarsi ingiustamente, lo dichiaro, ma fatalmente, il pensiero che sia necessario, non solo mutare gli uomini,

ma anche le istituzioni.

« lo deploro queste conseguenze, e vorrei poterie scongiurare. Però, già vel dissi, qual lunque cosa avvenga, noi rimarremo fermi al nostro posto, sicuri nella nostra cosolenza di promuovere ciò che l'interesse del passe richlede. »

Ora dovremmo ripetere ciò che dissa l'on, Depretis: ma la ricordanza delle parole dal Presidente del Consiglio pronunciate non à certo passata. Gli effetti cadono quotidianamente sotto gli occhi.

Un fatto però bisogna constatare. Mentre il Depretis, da capo della Sinistra parlamentare e successore al Rattazzi, è passato con armi e bagaglio, cioè con molti amioi depu-tati e coi colleghi Mancini e Baccelli, a destra, ingenerando così nelle popolazioni il penstero che sia necessario, non solo mulare gli uomini, ma ancora qualche altra cosa; il vechio vuole a ogni costo farsi dire dal paese che ha fatto bene e per tale nobilissimo scopo stringe

Oggi, per Dio, non è un ministro che chiede Oggi, tper Dio, non e un muisuro che cheue l'appoggio degli avversari politici, come nel citato disporso del Rattazzi, ma qualche cosa di più : abbiamo jun capo di gabinetto iche ripudia gli antichi principii per correr dietro a errori politici e farne soienza di governo. Minghetti e gli altri capi di destra per a correre il historio di sottoscriveca a parte, sentono il bisogno di sottoscrivere a molte idee liberali della sinistra: Depretis gitta alle ortiche questa oporata divisa, lacera questa gloriosa bandlera e riprende il posto, tante volte maledetto dal paese, della vecchia destra col proposito deliberato di e-mularia non solo, ma di superaria negli eccessi polizieschi e di più colla famosa coor-dinazione delle due politiche, l'esterna e l'in-

Oh, quanto diverso dal primogentio il fratel cadetto i

#### Durante le ferie

44

I battenti di Montecitorio sono chiusi; i I battenti di Montecitorio sono chiusi; i Ministri, qual più qual meno, sono in giro per l'Italia; i deputati alle loro case, od in viaggi di piacere. Ecco la situazione parlamentare del nostro paese in questa epoca di ferie. Situazione, del resto, che non ha nulla di straordinario, nulla di nuovo, perchè sino ad un certo punto, consentita dal bisogno che ognuno sente di darsi un po' di spasso dono le cravi faliche e di approfittare dei cue ognuno sente di darsi un po di spasso dopo le gravi faliche, e di approfittare dei tempi di calma per apparecchiarsi a battagliare con lena migliore allorquando il dovere il richiamera sulla breccia.

Abbiamo delto fino ad un certo punto; perche anche in stagione di ferie parlamentari labile di ministri appropria

tari janjo i ministri quanto i deputati non possono, od almeno non dovrebbero, abban-donarsi jutti a se slessi e dimenticare affatto

la pubblica cosa:

Ciò lo diciamo in via di massima; e non intendiamo, almeno presentemente, di accusare o ministri o deputati, sebbene qualche cosa se ne potrebbe pur dire.

Pure una domanda la possiamo fare, senza che gli eterni laudatori del governo ed i sempiternamente contenti, ci gridino la croce

I ministri, i deputati, dopo questi tempi di calma, che loro permettuno di credere, di sentire, di ponderare e di vagliare con maggior fredezza, il sentimento pubblico, intendono ripresentarsi al pariamento

dono ripresentarsi al pariamento con lo siesso programma?

E ciò chiediamo in particolar modo ai rappresentanti del Friuli; e più specialmente a quelli che applaudirono il Doda al banchetto offertogli dai progressisti.

Sono essi persuasi o no che il trasformismo è un controsenso, e che il voto del 16 maggio altro non fece che mantenere la confusione, la incertezza, l'ibridismo politico?

Sono, persuasi o no, che il paese sente il bisogno di uscire da tali incertezze, e che vuole una dottrina di governo chiara ed esplicita, ed una politica franca ed onesta?

Sono persuasi o no che così non la può apdare, sotto pena di disgustare le popolazioni che sono stanche di stare all'ombra e di vivere una vita stentata, almeno politicamente, parlando ?

Queste domande non sono rivolte naturalmente agli onorevoli Doda e Fabris, perchè

sappismo da qual parte si schiereranno. Ma, e gli altri? Ed il puritano del 11º col-legio, onorevole Billia!

Conveniamo che debbono trovarsi in un serio imbarazzo ed in una posizione molto equivoca, specialmente dopo gli applausi e le approvazioni dei cosidetti progressisti al banchetto politico dei giorni scorsi.

Come mai, essi diranno, i nostri capi ap-plaudirono all'acti trasformismo, se ci vollero

deputați trasformisti 🤊

É come mai possiamo noi oggi continuare ad essere trasformisti, se applaudendo il de-putato di Udine, condannaremo il nostro sistema?

Poverini, devono proprio essere impacciati

per benino. E di chi la colpa? Non è forse tatta loro, che per seguire una strana poli-tica di opportunismo immorale, si cacciarono nel labirinto della confusione, delle contrad-dizioni, delle irreguluzioni, del dubbio eterno e degli eterni tentennamenti?

Del resto speriamo che da questo labirinto sapranno cavarsela, persuasi che al paese tale politica di dubbia fede ench piace, e persuasi che il paese applandirà loro di tutto ouore come a colui che, traviato per pochi istanti, torna alla virtù.

#### La cremazione ha vinto

Dalla Lombardia del 28 sett. riportiamo:

Il ventisette settembre giunse alla Società di Cremazione di Milano il seguente dispaccio del ministro Baccelli:

« Sono lieto di annunciare che, Consiglio Ministri, esaudendo voti codesta Società, oggi unanime, su proposta favorevole Ministro dnanze, esonerò ogni tassa cremazione cadaveri. »

La ragione per la quale il Ministro della Pubblica istrazione ha voluto essere il primo a dare alla nostra Società questa buona notizia, deve attribuirsi al fatto che domenica la Società stessa, con lungo memorandum, invocava il patrocinio dell'on. Bacelli, il quale medico, aveva sempre difeso nel Congressi la cremazione; consigliere comunale di Roma. avera provato la istituzione del crematoio in Camno Varano.

Noi ci rallegriamo davvero di questa nuova vittoria che riporta fra not un principio di civiltà e di igiene, e la splendida manifestazione della stampa contro la disposizione che era stata presa dall'on. Magliani, dimostra luminosamente come l'idea della cremazione sia già penetrata nel sentimento pubblico degli italiani in modo che ogni attentato contro questa riforma susciterebbe la

generale disapproyazione.

Un giornale di Roma ha cercato smentire che il ministro delle Finanze abbia voluto colpire con una dassa di L. 120 la cremazione, e perfino la stessa Riforma di giovedì accennava ad na balzello imposto sul trasporto delle ceneri e non sulle cremazioni, pareudole forse enorme che si volesse giungere a

Ma noi abbiamo sott occhio la lettera che l'onorevole Gravina, prefetto di Roma, scrisse, venerdi all'avv. Giamarioli, presidente della Società di Cremazione romana, e dalla mede-sima appare che il Ministro delle Finanze, d'accordo con quello dell' Interno, avevano stabilito che per ogni cremazione si dovesse pagare una tassa di L. 120 anche quando la morte fosse avvenuta nel luogo ove esiste il crematolo, salvo a raddoppiare la tassa stessa nei casi che il cadavere giungesse da altro comune.

Si trattava quindi di una tassa bella e buona sopra tutte le cremazioni, e ciò era stato tanto bene compreso, che da un capo all'altro d'Italia sorse subito generale protesta.

Ciò abbiamo voluto dire per meltere le cose in chiaro e il telegramma dell'on Bac-celli dimostra luminosamente che la tassa fu posta, poi tolta, per unanime voto dei ministri.

Intanto ci è caro tributare una parola di sentito encomio alla Presidenza del Comitato della Lega Italiana della Società di Crema-zione e al Consiglio Direttivo della postra Società, che in due giorni spiegarono tale e tanta attività da richiamare sul grave argomento l'attenzione di tutto il ministero, della stampa e di influentissimi personaggi in gnisa che sono riusciti ad ottenere la revoca di una disposizione, che sarebbe tornata esiziale alla causa del crematolo.

#### APPUNTI

1116

Voluto pertanto cotal ordine di cose che mi sembra fondato sulla giustizia e la logica, veder non saprei in the maniera i cattolici In genero e i preti in ispecie, potessero la-mentarsi, se godendo gli stessi privilegi dei laici, abbiano come questi il diritto di esser salariati dallo stato, e diventano cittadini operosi ed esemplari pel ben pubblico. Servendo lo Stato oprano pel bene di esso, e se l'esempio dell'America unita dove sono circa 40 sette e nessuna vien sovvenute dal pubblico; in Italia che fu sempre la nazione per eccellenza pia, buona, religiosa, morale, e famosa pel buon senso e per l'amore di retto giudizio; se per redimerci dalla superstizione ci vogilono secoli e secoli, noi italiani non daremo retta nè al protestanti nè ad altri pazzi che delicano pel libero esame invece di adoperarlo a purgarsi ogni magagna supertiziosa, noi italiani non vorreino mai adottare le assurdità Anglicane-Russe, no quelle che vennero create dai Concilii e dai Papato, di cui faremo conoscere in altri ar-ticoli i concetti e le forme. Il Cristianesimo sorse nel seno dell'ébraismo quasi novella setta sorse nel seno dell'ebraismo quasi novella setta dell'antica religione di Mosé, s' innestò! sulla filosofia Platonica, assorbendo u gran parte i riti del paganesimo, e se Gesù Cristo non ha fondato nessun nuovo domma, e solo si occupò dell'anima, cioè per la vita futura, dalla dottrina sua i Padri della Chiesa primitiva, fondarono quel cristianesimo che lasciava allo schiavo ribadirsi le proprie catene, condannato perpetuamente a rimanersene sotto la dominazione dell'uomo.

L'aprire un esame inquisitivo intorno agli L'aprire un esame inquisitivo intorno agli elementi di una antica religione, che va perdendosi sotto il fulmineo martello del pensiero e della scienza, della storia è della realtà, degli nomini e delle cose; chi sorive, intende combattere su questo terreno, a ministrare tutta la forza della verità storica vazionale, che rampolla dalla voca della coscienza e dai lavori ottenuti dalla flissoffa e dalle leggi del progresso delle scienze che se tutte le provvide istituzioni che gli sindi sociali hanno notato ottenere al forestudi sociali hanno potuto ottenere al pre-sente dalla libertà del pensiero e dal pazienti studi dei critici che ordinarono la filosofia della storia: il dissimulare e fingere pensieri diversi, idee azioni e sentimenti contraril al principi della coscienza e delle convinzioni priprie sarebbe delitto magistero di forza ribelle ai progressi della civiltà, e al disegni divini nella storia dell' umanità.

La morale che è una legge sociale, una reciproca relazione degli unomini stabiliti in società, in forza della quale essi s'impeguano ad astenersi da quelle opere che possono recare danno agli altri, e fare quelle che altrui possono esser giovevoli; morale iniversale che si fonda quila stessa natura degli uomini, sui loro bisogni, sulle condizioni necessarie alia loro felicità; la merale è la suprema regolatrice dei nostri atti, è quella che el addita il diritto e il dopere, faccendo conoscere l'essenza stessa della Giustizia.

Se noi non osserviamo il diritto altrni, gli altri non rispetteranno il nostro; se noi non adempiamo ai doveri che abbiamo inverso gli altri, gli altri non adempiranno quelli che hanno verso di noi. Istintivamente noi sentiamo il bisogno di un pacifico svolgimento delle forze sociali; sentiamo che il progresso delle scienze, le scoperte delle arti sono connesse coll'esistenza sociale e ci recano nuovi comodi nuovi agi della vita, nuova falicità, che non potremmo avere se, nomadi, voles-simo staccarci dal comun centro, per con-durre la vita disgraziata e brutale dei selvaggi. Amarci adunque, affratellarci, rendere tatti gli nomini come membri di una sola famiglia, è una legge morale imperiosa, una condizione indispensabile della nostra felicità.

(Segue.)

## DALLA PROFINCIA

Latisana, 30 settembre

Da oltre un anno. Municipi e privati, a norma di legge, ed in seguito al nuovo re-golamento sulla pesca, stato pubblicato fin dal 1881, inviavano i rispettivi documenti, a mezzo della R. Prefettura di Udine, al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio in Roma allo scopo di comprovare il diritto di proprietà delle acque pescabili da essi possedute.

possedute.
Dopo lungo attendere finalmente questi
documenti vennero rimandati alla R. Prefettura, di Udine con analoghe istruzioni, in
seguito ad una giustissima decisione del
Consiglio di Stato.
Ora si desidera sapere: Cosa fanno quei
documenti da circa tre mesi nei polverosi
documenti da circa tre mesi nei polverosi

scaffali di questa Prefettura?

Perchè si ritarda tanto nel mandarli a sua destinazione, accoppiando ai medesimi le i-struzioni ricevute? Faron fatte delle eccita-torie e molte, per riaverli. Ma degnaronsi d'una risposta? obibo!

Per mes lasio gludici di tale contegno i lettori del vostro Giornale, limitandomi a citare il fatto semplicemente, riservandomi però di ritornare sull'argomento, (qualora non s'abbia a dare sollecita evasione alle do-mande) richiamando in ispecial modo l'attenzione di cui spetta provvedere.

Sibbene Guerrazzi abbia detto essere l'au-tunno la più mesta stagione dell'anno, pure la gente di questo mondo non la pensa così, e l'autunno appunto celebra e solennizza con divertimenti e con feste.

A Codroipo, a quanto ci scrive un nostro corrispondente di colà ebbe luogo domenica una bella solennità tutta patriottica colla i-naugurazione delle lapidi a Vittorio Emanuele e a Garibaldi.

A Palmanova la Società Operaia inaugurava pure in detto giorno la propria bandiera.

La festa procedette con ordine e sarebbe riuscita più brillante se il tempo non avesse fatto un pò il muso duro.

Così a Feletto, ove una maggior folla di gente sarebbe accorsa dai luoghi circostanti

specialmente da Udine.

Ció nullameno la bella sagra fu abbastanza animata i vari spettacoli riuscirono egregiamente

#### BRONAGA CITTADINA

pimissient a palazzo. Il comme Prampero ed Il cay. Braida dichiararono adunque di neu accettare l'afficio d'assessori.
La Patria della Roggia che s'affanna tanto per persuadere la Quarantia che l'uomo della situazione da mettersi alla testa del Comune and l'accettare del Regione de mettersi alla testa del Comune and l'accettare del Comune accettare del Comune accettare del Comune del Co era il cav. Braida, si vede delusa nelle sue speranze, e quando credeva d'aver toccato. col sindaco bello e fatto, del pelago la riva, ecco alla poverina treman le vene e i poisi perche risospinta in balia dell'acqua perigliosa. Colle lacrime che sta versando sulla rinuncia del Braida, essa va di nascosto irrorando le rose colle quali domani sarà chiamata ad intrecciare una corona a colui che sarà designato all'alto ufficio dal sommo maestro, che dictro le quinte mnove a suo talento i

oqua Le fontane sono sempre senza acqua (già questa è una loro caratteri-atica) e, tranne nelle grandi solennità i ma-scheroni in piazza Vittorio se ne stanno a bocca asclutta.

Il nostro Comune cha ha speso mezzo millone per condurre le cosidette chtare e fresohe acque di Lazzacco a Udine, che ha costruito il famoso serbatojo colla spesa di oltre 60 mila lirette, che s'è buttato a capofitto e con cuor leggiero nell'affare del Ledra-Tagliamento prestando una garanzia alla Cassa di Risparmio di Milano di un milione e trecento mila lire, con tanti sacri-

ficil per conducture d'acqua, si trova dannato a non aver acqua potablie e per giunta gravementa: compromesso, il suo bilancio se non ferito a morte addirittura il serbase non ferito a morte addiritura. Il serbatojo, un tempo buono per l'allevamento del
ranocchi, oggi potrebbe esser utilizzato per
polveriera, tanto esso è asciutto. Eu grave
errore di nod aver seguito il consiglio dell'ing. Duodo, della conduttura a Udine delle
acque del Torre, prendendole a Zompitta. In
allora al Duodo per tale sua proposta gli
diedero more solito, del matto e qualche
cosa altro per giunta. Quello che non s'è
fatto 1856, converrà si faccia ora molto niù fatto 1856, converrà si faccia ora, molto più che la vendita d'acqua ai privati potrebbe compensare ad usura il Comune della spesa. Ora che siede fra la Giunta un giovane medico animato delle migliori intenzioni, confidiamo che anche l'acqua potabile formerà argomento di prossime deliberazioni. Di banchetti di esperimenti elettrici si potrà farne auche a meno: non così dell'acqua da bere. Ci lusinghiamo di veder sedere a palazzo anche l'ing: Tonutti, il quale aveva fatto approntare un progetto per la costruzione d'un acquedotto da Zompitta in Udine e nessun migliore patrocinatore di lui per tale conduttu ra.

I a Nota, colla quale era stato impartito l'ordine di far pagare la tassa di 120 lire per ogni cremazione, parti dal ministero del-interno e portava la firma del Lovito segretario generale e la data del 24 agosto p. p. enga poi l'organo presettizio a parlarci di fandonie antiministeriali l'Le sue si che sono delle fandonie ammanite pei credenzoni. Ci dica infine l'isterica pulzellona se anche la pensione ai gesuiti, stati espulsi dal Regno, era una fandonia messa in giro dalla radicaglia in odio del ministero Depretis?

Tire a segno. Occorre che con sollecitudine tutti gl'inscritti si presentino al Muni-cipio (sezione anagrafi) per il versamento della tassa di lire 3 — onde la loro inscrizione possa dichiararsi definitiva.

Sappiamo che molti hanno ottemperato di già alla impegnativa portata dalla scheda. Raccomandiamo quindi che soliscitamente

abbia luogo questa pratica da parte dei sottoscrittori onde la benefica istituzione sorga in breve e tale da confermare la fama patriottica che meritamente gode la nostra

Monumento a Garibaldi. Molti distinti scul-tori hanno chiesto al Comitato il pro-gramma di concorso dei bozzetti per il monumento a Garibaldi. Se jutti coloro che hanno fatto tale do-

manda concorreranno, come vogliamo sperare — ci sarà un bel numero di bozzetti alla esposizione del medesimi, stabilita per i primi quindici giorni del Gennaio 1884.

l atteso qui l'ing. Venini per alcuni lavori atteso qui i ing. verini processorio e di completamento del forno crematorio e per gli esperimenti che speriamo abbiano a riescire quali a Milano ed a Brescia, a nuova vittoria del di lui sistema.

Società del Reduci dalle Patrie Battaglie in Udine. I Soci dei Reduci sono invitati all'Assemblea straordinaria che avrà luogo Venerdi prossimo, 5 corrente, alle ore 7 po-meridiane, nella Sala Cecchini, per passare alla nomina delle suttoindicate Cariche Sociali—

Nomina del Presidente effettivo di due Consiglieri — del Cassiere — del Se-gretario, nonché di un Membro della Com-missione esecutiva per il monumento in Udine a Garibaldi.

Sono vivamente pregati i Soci a voler intorvenire all'Assemblea, affine di evitare una nuova adunauza.

Udine li 2 Ottobre 1883.

IL VICE-PRESIDENTE Cav. Ing. CIRIACO TONUTTI

Per visitare l'Esposizione di Torine, sta ri-costituendosi il Club Operato, La com-

missione provvisoria (a caldo appello a totti gli operai perche intervengane all'adunanza che si terra questa sera alle ore 7 nel locali della Società operaja; allo scopo di nominare la Direzione definitiva del Club e discuttere sui mezzi atti a render possibile la ristra

Patro Nazionale. Del diamma di G. Salve stri rappresentato il decorso sabato c'è ben poco da dire.

Dalla bella pagina di storia scritta dai Na-politani nel 1799, l'autore non seppe traire quel partito che sarebbe stato desiderabile. L'Astarotte è un dramma convenzionale dal principlo alla flue, e dove l'arte vera e grande c'entra forse men di quel che Pilato nel credo. I distinti artisti della Compagnia Beniui

recitarono però con molta accuratezza il poco felice lavoro del Salvestri e furono, come al solito, vivamente applauditi. In ispecie la signora Italia Benini che seppe dare al ca-rattere di *Marzia* la povera madre tradita ed infelice una forte impronta di dolore e passione.

Vorremmo poter dir bene anche del Som-pagnin che il Gallina (non Giacinto però, ma il fratello suo Enrico, attore drammatico della Compagnia Borisi, che presentemente recita a Treviso) ridusse per il Teatro Veneziano

Il dramma fu infatti applaudito, il che vol-rebbe dire che piacque; ma noi crediamo invece che più che il merito reale e intrid-seco dell'opera, si abbia voluto applaudire lo scopo altamente morale di questa

La vera e grande arte che mai invecchia noi credevamo di rivederia jeri sera nella stupenda commedia I quatro rusteghi del

Goldoni.

Senonchè una improvvisa indisposizione di di quell'abilissimo e simpatico attore che è Ferruccio Benini, impedi la recita della commedia goldoniana, sostituendovi il Giorgio Gandi, il noto bozzetto marinaresco del Marenco, il poeta dal latte e miele, molto ben rappresentato.

E questa sera poi per beneficiata della va-lente prima attrice Italia Benini avremo di piacere di sentire un vecchio lavoro del più grande dei maestri, e un altro dei lavori del migliore, o meglio del più leggittimo dei suol

Sentiremo la Vedova scaltra del Goldoni e l'Amor in parucca del Gallina, quest' ultimo scritto appositamente per la esimia seratante

Abbiamo dunque ragione di sperare, anzi-di credere, che ci sara un teatrone.

#### G. B. De Faccio, gerente respon

## INSERZIONI A PAGAMENTO

Un' ultima lettera del complanto celebre prof comm. Concato:

Mio caro sig. Mazzolini (GUBBIO) .. mi domanda se il suo liquore di Pa riglina è sempre da me preferito nella mia clinica, in quei casi ove mi occorre up potenle e buon depurativo del sangue, un éc-cellente rimedio per l'Atrite e per il Espli-

smo, ed lo le ripeto e le ripeterò sempre si. In quanto alle guerricciottole delle quali mi la cenno è commendevolissimo il suo conteguo. Se gl'invidiosi si studiano organie ostacoli, il suo disprezzo li vinca ed avrà sempre la stima e l'appogio dei Medici e la slima dei Clienti . . . .

Torino, 22 giugno 1882 Dev. Prof. Ldigi Concato

Si vende al R. Stabilimento Mazzolini in Gubbio (Umbria). Bottiglia intera lire 9 e mezza lire 5.

> Deposito in Udine FARMACIA BOSERO E SANDRI

## $\mathsf{A}^{\mathsf{G}}$

#### Liquore depurativo di Pariglina

del Prof. Pio Mazzolini di GUBBIO e preparato dal Figlio Ennesto unico erede possessore del segreto.

Adollato nelle Cliniche - Brevettato dal Governo - Premiato dal Ministero de Industria e Commercio - Mezzo secolo d'esperienza.

Nelle malattie scrofolose, erpetiche, celtiche, artritiche e nello scorbuto e l'infatteismo, nessuna Specialità Medicinale può vantare l'efficacia ed i costanti soccessi della Pariglina di Gubbio che promovendo una maggiore attività nei processi secretivi e nutritivi massime nella stagione di primavera combaite e debella queste moleste e pericolose infermità. Illustri Clinici quali il Mazzoni, Ceccarelli, e Laurenzi di Roma, Federici di Palermo, Gamberini di Bologna, Barduzzi di Pisa, Peruzzi, Casali e tanti altri lo adottano e lo reccomandano. La Pariglina di Gubbio ditreche è il più utile dei depurativi è anche il più economico, perche i acchiude ili poco veicolo molto concentrati i principi medicamentosi. Si raccomanda di difidare da pericolose imitazioni e preparati omonomi che nulla hanno che fare con la rinomata Pariglina di Gubbio.

Unico Deposito in Udiue Farmacia Bosero e Sandri. Prezzo Bottiglia intiera L. 9 e mezza L. 5.

fuori Porta Venezia.

Prezzi: Per un bagno caldo in vasca solitaria la classe L. 1 — III classe Cent. 60. Doccia in gabinetto particolare c. 40 -Doccia con apparato frigorifero c. 60. Per un bagno nella grande vasca da puoto c. 50.

Nel Caffe birraria vini scelti, birra di Resiulta e Graz, bottiglierie, giardinetti.

PRESSO L'OTTICO

## GIACOMO DE LORENZ

Via Mercatovecchio si trova uno svariato assortimento d'aggetti d'ottica, di microscopi completi per ingran-dimento da 50 a 750 e servibili tanto per gli esaminatori di farfalle e seme bachi, come per gli studiosi di scienze naturali e pei di-lettanti di micrografia.

Si vendono pure tutti gli oggetti attinenti alla microscopia, il tutto a prezzi modicissimi.

### MEDAGLIA

d'argento fino garantito con nastro e busta lire 4.50

di prescrizione Governativa, depositate dai Fornitori di Roma della R. Casa in occasione dell'inaugurazione del Monumento ai Re Galantuomo.

Per tale circostanza ve ne sono anche di Pachfong con nastro fino e buste

#### per sole lire 1,75

Deposito presso NICOLO ZARATTINI Via Bartolini e Piazza S. Giacomo. - Udine

gli ex locali della Banca Popolare Friulana

Per maggiori schlarimenti rivolgersi ai sottoscritti

FRATELLI DORTA.

11941

pettorali

# Reale Stabilimento Parmaceutico

A FILIPPUZZI

«al CENTAURO» in UDINE

Polveri pettorali Puppi. Questo efficacissimo preparato che combatte ed elimina ogni specie di tosse e che ormai è riconosciuto per la sua azione in tutta l'Italia, viene raccoman-dato ai sofferenti che con altri specifici di dato al souerent che con anti specific di dubbio valore e di massimo dispendio ten-tano inutilmente la guarigione sprecando tempo e danaro. Per provare la validità di quanto qui si asserisce trascriviajno parte delle commissioni pervenuteci corredate dai più lusinghieri e meritati elogi.

Signor Antonio Filippussi — Uping. Milano 42.ma ordinazione:

Favorite spedicoi N. 21 pacchi vostre rinomate pol-veri Puppi le sole che incontrastabilmente superino di gran lunga quatsiasi altro rimedio contro la tosse. Con atima

Carolina Gabrini Platza.

Signor Antonio Filippuzzi - Udine.

計為 网络野

Terni 19.ma ordinazione.

Ho esitato completamente l'ultima spedizione che mi faceste dietro mio ordine proprio dei quaranta pac-chetti di polveri Puppi, Complecetevi di spedirus al mio indirizzo altrettanti avendone esperimentata l'efficacia ed essendo dai clienti sollecitato per lo smercio.

ATTILIO CÉRAPOGÉI

Signor Antonio Filippussi — Ubing S. Remo ITma ordinatione:

Vi commetto N. 12 pacchetti polveri Puppi che trovo un benefico e sapiente rimedio contro la tosse, superante di gran lunga tutti gli altri finora conosciuti.

Ho l'anore di salutaryi.

Vostro obb.mo

Antonio avv. Donon,

A queste fanno seguito molissime altre con splendid ssimi attestati di simpatia per l'ac curata preparazione del suddetto medica mento il quale viene esitato al tenue prezzo di una l'ira presso questo R. Stabilimento farmacentico. farmaceutico.

## Conserva di Lampone

(Frambois) di primissima qualità alla Drogheria di F. Minisini. Udine.

#### Stampetta et **Somp**o

(successori ad F. Dolon)

STABILIMENTO

#### *PIANU-FORTI* Vendite, neleggi, riparazioni e accordature

IDINE

Via della Posta Numero 10. 

## 

Col mezzo del Solfito di calcio chi micamente puro preparato nel Laboratorio della Souola Agracia Provinciale di Gorizia. Si vende al prezzo di L. 8.50 al Chilogramma con istruzione sul modo di usarlo. Esclusivo deposito alla Drogreia di FRAN-CBSCO MINISINI in UDINE.

#### REALE STABILIMENTO FARMACE ANTONIO FILIPPUZZI

AL CENTAURO, IN TIDINE

## Polveri pettorali Rupping

## Specialità dello Stabilimento:

Scivoppo di China e ferro.

Sciroppo di Bifosfolattato di calce e ferro.

Sciroppo di Bitostolattato di calce.
Sciroppo di Catrame alla Codeina.
Sciroppo Tamarindo Filippuzzi.
Sciroppo d'Abete Bianco.
Hixir di China, tonico febbriligo.
Elixir di Coca, ristoratore delle forze.
Elixir Gloria, ricostituente e stomatico.

Polveri pettorali Puppi contro la tosse. Polveri diaforetiche pei cavalii.

Polyere conservatrice del vino:
Acqua Anaterina, per la conservazione della bocca.
() dontalgico Pontotti, contro il dolore dei denli carfati.

Gran deposito di specialità nazionali ed estere. Completo assertimento di apparati chirurgici. Oggetti di gomma in genere e strumenti ortopedici.

Acque minerali delle primarie fonti italiane, fiancesi ed au-

Bolveri pettorali